## Sabato 17 settembre 2011 (OSU)

En lisant la parabole du semeur, on s'étonne de voir que Dieu sème partout, n'importe où : au bord du chemin, dans les pierres, au milieu des ronces et enfin dans la bonne terre. On peut penser que c'est du gaspillage. Comment un cultivateur peut-il se mettre à jeter des grains partout et en désordre ?

Il est vrai que c'était une pratique courante à l'époque de semer avant de sarcler. Il y avait donc des chances qu'un grain tombé sur un mauvais endroit puisse germer après que le cultivateur soit repassé pour le sarclage. Cependant la raison fondamentale pour laquelle le Semeur sème partout et n'importe où, c'est que **Dieu est généreux.** Il n'exclut personne de la possibilité d'entrer dans son Royaume. Dieu vieux que tous les hommes soient sauvés. Sa Parole comme la pluie qui tombe sur tous : riches et pauvres, vieux et anciens, bons et méchants.

Dieu sème partout et n'importe où parce qu'il espère toujours en l'homme, il lui fait confiance. Dieu ne colle pas sur l'homme des étiquettes du genre : « Il ne changera jamais ; il est toujours comme cela ». Dieu espère voir l'homme revenir vers lui-même au dernier moment de son existence. L'épisode du Bon Larron et même la parabole de l'ouvrier de la huitième heure que nous méditerons demain abondent dans ce sens.

Nous aimons mettre les étiquettes sur les autres en disant : « Tel confrère, telle consœur, comme cela. Il ne changera jamais. ». Dieu ne voit pas les choses ainsi. Il croit, il espère toujours à la conversion du pécheur. Il nous faut l'imiter.

Même si Dieu se montre généreux et nous fait confiance en nous faisant constamment don de sa Parole, il faut aussi dire qu'il attend de nous des résultats concrets. « A ceux qu'il a beaucoup donnés, il en demandera davantage. Nous faisons

## Sabato 17 settembre 2011 (OSU)

de ceux qui reçoivent en abondance la Parole de Dieu, durant les prières communautaires et personnelles. Laissons cette Parole nous bousculer et surtout attelons-nous à donner une nouvelle orientation à notre vie, une orientation qui plaise à Dieu.

Leggendo il Vangelo di oggi, possiamo chiederci : perché Dio semina dappertutto e in qualunque luogo ? Perché Dio non vede che alcuni terreni saranno stèrili ?

La prima risposta è che Dio è buono e generoso. Dio vuole raggiungere ciascuno di noi nel suo luogo di vita. Egli da Sua Parola a tutti. La Parola di Dio è come la pioggia che cadde su tutti. Dio vuole dare la possibilità a qualunque terreno di produrre i frutti. In più, Dio semina sua parola dappertutto e in qualunque luogo perché egli confida in noi.

Pero, non lo dimentichiamo mai ! Gesù ci dice nel Vangelo di Luca : « A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più » (Lc 12, 48). Ogni giorno, Dio continua a seminare la sua Parola nei nostri cuori. Lasciamoci toccare da questa Parola e mettiamola in pratica facendo sempre e dapertutto il bene, dicendo la verità e vivendo la carità.